# Energie Nove

WANT BERNOOM

### Intermezzo

Cari amici, quando due anni or sono, pensaj e feci escire Energie Nove, avevo uno scopo concreto ben determinato. Reagire all'esteriorità vuota a cui retori e disfattisti ci avevano condannato nei quattro anni di guerra; attingere nel profondo dramma che anche noi giovanissimi abbiamo vissuto con realistica crudezza, quell'ardore infinito che valesse a ricostruire ed animare tutte le nostre azioni e i nostri valori. Cultura sì, ma che fosse intimità e sincerità di vita. Per questa affermazione di idealismo entusiastico costruire, intorno a noi, fuori di ogni ristrettezza mentale e pregiudizio un piccolo centro di studio e di idea-

Ciò che prima si pensava, è attuato. Bisogna che noi sappiamo ora ben ricavarne i frutti. Qui a Torino ci sono gli spunti, i preludi di un risveglio culturale che da molto tempo non si era visto più. Alla notizia del nuovo lavoro che avrebbe dovuto svolgere la rivista quest'anno sono venute a noi approvazioni insperate, profonde e

numerose.

Ma il pericolo oggi non sta nella mancata realizzazione: sta nella possibilità di una concretazione frammentaria, essimera; ancora e sempre il pericolo è l'esteriorità. La crisi di tutto questo tormentoso dopo guerra è l'assenza dell'organizzazione; è il tragico crollare di energie sane che avevano troppo sperato. La tragedila della disillusione. I fatti ti sfuggono, le conseguenze ti precedono ti diventano esteriori e tu non puoi più afferrarle e dominarle. Sei un su-

Anche per Energie Nove viene il dilemma. La prova della forza sana, costante. Basta colle fiammate di ardore, con gli sprazzi di energia. Siamo capaci di continuare per cin-

que, dieci anni sino alla maturazione feconda di frutti l'opera nostra? C'è in noi oltre all'ardore la costanza?

La risposta non sta più in me solo. La risposta la chiedo a voi tutti. E per chiarire le responsabilità, per esaminare sinceramente, freddamente quel che noi siamo in grado di fare, per maturare in un dissidio fecondo le nostre possibilità realizzatrici è bene raccoglierci in noi. Oggi non mi sento di assumermi da solo il pesante lavoro di organizzazione e direzione dell'ingrandito movimento nostro. E' una questione di onestà e di coscienza. Da una decisione non ben meditata può derivare lo sfacelo delle nostre forze. Voglio guardare nettamente la mia responsabilità. Il nostro lavoro continui, in silenzio. Raccogliamoci insieme maggiormente. Siamo più intimi. A tutti chiedo nuovo ardore, nuovo lavoro più fermo, più pensato, pilù serio.

La redazione resta aperta e funziona.

La collaborazione si fa più vasta e più vera. Dal lavoro che compiremo in questo tempo vedremo la nostra forza. Perciò tutti devono dare quel che possono. Amministrazione e redazione hanno bisogno di ogni cosa: di uomini prima, di aiuti d'ogni genere poi.

Non sospensione. Forze come le nostre non muoiono. Non debole rinuncia: non rinunceremo mai. E' il successo che ci vuol prevenire e noi dobbiamo lottare con esso perchè venga solo insieme alla nostra ma-

turazione.

Un po' di silenzio onesto, di laboriosità fattiva: ecco l'intermezzo. Tra qualche mese la ripresa feconda e più vesta. Non con amarezza ma con soddisfazione gioiosa vi ho parlato. E se ne verrà tra noi maggiore intimità e più intensa collaborazione non vi avrò parlato invano.

Vostro Piero Gobetti.

# Frammenti di estetismo politico

#### La poesia giocosa

Una sera della scorsa estate, essendoci noi due trovati a sorbire, io credo, un gelato nel Caffè Guardabassi, a Piazza Montecitorio, Ella mi chiese qualche articolo per la Sua rivista Energie Nove. Tre mesi dopo, ricordandomi della Sua gentile e per me onorifica proposta, Le mandai il programma del Gruppo nazionale-liberale romano. Non era propriamente un articolo, ma conteneva, come i fatti han provato, materia di discussione, e propugnava idee, che, pur non essendo mio patrimonio esclusivo, erano e sono tuttavia mie, in quanto da me sinceramente condivise.

Ella ha pubblicato il programma più una Sua postilla. Le postille sono molto di moda fra gli *Unitari*, ma io non ne avevo mai contemplato una così lunga. E così terribile. Ed ahi! amaro destino! La prima volta che mi fu dato di scorgere una postilla di forma tanto allungata e di tanto minaccioso aspetto, tutta quella lunghezza e tutta quella terribilità doveano volgersi implacabili contro la mia umile persona, e attraverso la mia persona, contro alcuni miei sventurati amici e compagni di gruppo. Man mano che io progredivo nella lettura, e ricevevo i colpi da Lei vibrati, mi sentivo, Le confesso, rimpicciolire e disfare, e alla fine Ella mi avea ridotto un pizzico di polvere o Amico (se Ella mi consente tuttora questo appellativo) e Maestro castigatore Gobetti.

Il programma, l'infelice programma, che io ebbi incarico di scrivere dai miei malcapitati amici nazionali-liberali, e che io effettivamente scrissi dopo ripetute consultazioni con loro, è da Lei giudicato aberrazione accademico-retorico-letteraria. E certamente io devo all'amicizia che fra noi due s'iniziò quella sera nel Guardabassi, e alla generosità che mai non dispare dall'animo dei giovani, se un respiro d'indulgenza ha interrotto le Sue invettive, e Le ha fatta sperare momentanea la mia aberrazione.

Il nome di nazionale-liberale, che io con tanta ingenua fierezza portavo, è, secondo Lei, un nome screditato, falso ed equivoco, ed Ella vuol negare a me e ai miei amici il diritto di adornarcene. Che cosa noi dunque siamo, invece di nazionali e liberali? Ah! io l'appresi percorrendo a rigo a rigo la Sua postilla: noi siamo democratici, nel senso vecchio e degenere della parola, astrattisti, accademici, demagoghi, dilettanti, metafisici, idioti o fanciulli a nostra scelta (triste scelta!) e persino insetti. In tanto scatenarsi di furiosa ira è già un segno di clemenza quell'aggettivo a innocui » onde Ella accompagna, per nostro parziale refrigerio e conforto, il titolo di insetti: a innocui insetti ».

A una così formidabile cateratta di definizioni e denominazioni, io non opporro

nulla. Non saprei che opporre.

Solo per non macchiare il cognome, che i miei avi mi trasmisero illibato, io mi sforzerò di allontanare da me un'accusa d'imdole assai delicata, perchè tocca la mia moralità più intima. Ella afferma che io e i miei amici siamo lettori e collaboratori dell'Unità, i quali, avendo paura di Salvemini, della sua intransigenza e della sua invadente personalità (son sue parole) hanno fatto parte per sè stessi, ma non disponendo (tapini!) di idee proprie, hanno pietosamente scimmiottato le idee di Salvemini e degli Unitari.

Per quanto riguarda me, Le rivelerd che io collaboro di quando in quando in giornali e periodici differentissimi - sempre dopo esserne stato insistentemente pregato dai rispettivi Direttori. Ho collaborato, per esempio, nell'Unità, ma, prima e dopo che nell'Unità, ho scritto — rabbrividisca persino nell'Idea Nazionale. E Salvemini ha richiesto e mostrato di apprezzare la mia collaborazione, del resto non copiosa, nonostante che io non gli nascondessi mai i miei dissensi — da quando io ero favorevole alla guerra libica mentre egli l'avversava, a quando egli aspramente combatteva Sonnino che io difendevo. Nè mai mi sono accorto che Salvemini fosse quell'uomo invadente che Ella tratteggia, nè mai (Ella non vi crederà) mi sono avveduto che egli sformasse il volto in atroci boccacce e grotteschi sberleffi, per farmi rabbrividire e tremare. Quelle idee, che Ella si pensa io abbia rubato agli Unitari, sono pressapoco

le idee che io, liberale e antisocialista, accarezzo da molti anni, da quando per esempio, il capo degli *Unitari* collaborava nella *Critica Sociale*, rivista quindicinale del socialismo, diretta da Filippo Turati.

Ed i miei amici, i più convinti nazionaliliberali (che non sono per niente collaboratori delli Unità), accoglievano già pressappoco quel programma, che Ella afferma
usurpato a Lei e agli altri Unitari, quando
Ella — ben lontano dal fondar riviste e
dettar programmi — agitava nella cuna le
gambine tenerelle e schiudeva la boccuccia
al balbettio dei dolci nomi « babbo » e
« mamma ». Parecchi degli odierni nazionali-liberali si chiamavano Giovani monarchici nel 1901 e Partito giovanile liberale
italiano subito dopo. Ancor oggi il nome,
quasi cabalistico di Pigielle (P. G. L.) rimescola loro le viscere di tenerezza, così
come a Lei l'appellativo di Unitario.

Nè supponga che le idee che noi amiamo e che Le sembrano « unitarie » noi le gabelliamo per idee di nostra personale invenzione, imperocchè noi le facciamo risalire a un Maestro, che, ci perdoni, noi chiamavamo Maestro ancor prima d'imbatterci in Lei e negli altri Unitari, e che tuttora ci sembra vivo e giovane, ed è Camillo

Cavour.

Tale chiarimento è l'unico che io abbia ritenuto doveroso fornirle, non per fare atto di superbia — Dio me ne liberi — ma per iscagionare i miei amici e me dalle accuse di copisti, plagiatori, scimmiottatori o che altro Ella voglia. Nè, dopo la Sua postilla, i miei amici ed io crediamo alla Sua esortazione a inscriverci fra gli Unitari, perchè, pur contando vari amicii fra gli Unitari, pure sperando di poter andar d'accordo con loro in molte questioni, noi nazionali-liberali ci sentiamo per alcuni riguardi un poco diversi Ella, che si professa liberale, non deve ostinarsi a negarci la libertà di sentirci un poco diversi da Loro.

Le dirò che a mente pacata, avendo riletto la sua postilla e la letterina con cui Ella me la fece pervenire, ho finito col provare due

consolazioni.

Ella inneggia a Lenin. Lenin è uno smisurato genio! Lenin ha instaurato un potente e grandioso governo! Lenin è un mirabile costruttore! Lenin plasma una nuova storial

Dio sia lodato, un giorno un mio collega professore, mi paragonò a Lenin, tanto che io dovetti rispondergli con un articolo intitolato: Economista è uguale a Lenin? Quale segnacolo di nobiltà e di splendore potrò io tramandare ai miei pronipoti ora che so chi è Lenin! Un paragone, sia pure isolato e fugace, tra me e il meraviglioso genio storico Lenin se prima mi sgomentava, ora m'inebbria. Il Suo inno a Lenin è la fonte della mia consolazione numero uno.

La consolazione numero due me la procura l'invito, che Ella m'indirizza nella Sua letterina, di collaborare a una Sua nuova Rivista del pensiero liberale — unitario. Quale animo di cavaliere alberga nel Suo petto se, dopo avermi svelata tutta la mia miseria, Ella si china a raccogliermi e incoraggiarmi. Io rispondo che accetto, ma non per ora. Prima occorre che io m'istruisca pian piano, che mi formi una cultura politica ed economica e, insieme, un animo di politico. Occorre che al mio astrattismo professorale subentri il realismo studentesco del quale Ella si fa banditore. Occorre che l'insetto grigio e strisciante muoia, per rinascere iridescente e volteggiante farfalla. E l'astrattismo cadrà, e l'insetto morrà, ne son certo, se mi sarà consentito di venire assaporando e assimilando i densi succhi unitari che Ella elabora nelle Energie nove.

Oggi come oggi mi sembrerebbe già di toccare il cielo col dito se potessi vedere stampata nella Sua rivista Energie Nove la mia presente lettera. La Sua professione di vero liberale mi rende sicuro che Ella liberalmente e integralmente inserirà le mie disadorne frasi fra le concitate e sapienti apostrofi dei Novi Energeti, che Ella ca-

pitaneggia.

Accolga d'unque i ringraziamenti del Suo devotissimo e umiliatissimo ammiratore e amico-

UMBERTO RICCI.

Chiedo scusa ai lettori se alla grata impressione estetica suscitata dalle pagine che precedono di questo meraviglioso ironista che è Umberto Ricci, faccio seguire poche note scapigliate e dimesse.

Come critico d'arte ho poco da osservare: due belle pagine che non assurgono al capolavoro per la contraddizione stessa che è nell'ispirazione. Il Ricci non riesce a dar vita profonda e caratteristica ai fantasmi della sua creazione: la sua arte resta superficiale e l'ironia nasce per lo più da un sovrapposto gioco di parole invece che da una intima concezione e rappresentazione di um dissidio organicamente umoristico. Questa osservazione dedico quale mio contributo allo storico del Vallardi del secolo 21° che si assumerà la trattazione della poesia giocosa. E avrei parlato così del valore sostanziale, anzi del solo, che presenti la tettera del Ricci.

Il quale però si è pure proposto oltre all'arte, uno scopo di polemica politica, ed è questa intrusione di elementi pratici che gli ha turbato talvolta la pura contemplazione estetica. Esaminiamoli e rispondiamo.

Avevo chiesto al prof. Ricci in che cosa egli concordasse con Alfredo Rocco e compagni. Invece di darmi uma risposta esplicita, egli si vanta di collaborare all'Idea Nazionale. Io vorreil papere se nell'Idea! Nazionale U. R. ha fatto o è pronto a fare una campagna liberista.

Mi son chiesto che cosa separasse gli unitari dai nazionali liberali. Ho dimostrato come nello spirito reale dei due programmi le supposte differenze non esistessero. Umbento Ricci invece di ajutarmi nella ricerche

mi offre molte parole .

1) Gaetano Salvemini scriveva molti anni or sono nella Critica Sociale. Ma, in fatto di marxismo e di socialismo, nessuno saprebbe negare che Gioacchino Volpe, uno dei migliori spiriti del picciol gruppo naz. lib., porti agli studi la mentalità del materialismo storico.

- 2) Ancora: il capogruppo dei n. l. è Camillo Cavour tuttora vivo e giovane. Della vitalità della personalità cavuriana non ho mai dubitato: son lieto di sentirmi d'accordo col Ricci e gli voglio esprimere anzi la mia gratitudine per le ricostruzioni soggettive che egli ci ha offerto in questi ultimi tempi del pensiero economico cavouriano.
- Umberto Ricci è sonniniano in politica estera.

Bisogna ammirarlo per la franchezza della dichiarazione e per il coraggio col quale è disposto ad affrontare il ridicolo e a farsi seppellire sotto le rovine di un edificio ormai tutto crollato. Ma ciò che importa è che U. R. non ci può esporre qui le sue opinioni personali. Egli parla come rappresentante del G. N. L. Io vorrei sapere se Luigi Einaudi, Giuseppe Prato, Ettore Lolini, sono anch'essi sonniniani nella questione dalmata, se questa insomma è la posizione del gruppo.

4) Visto che le differenze concrete non esistono U. R. deve ricorrere a una preghiera e ad una pietosa invocazione « Ella che si professa liberale, non deve ostinarsi a negarci la libertà di sentirci un poco di-

versi da Loro ».

Avevo combattuto nella mia postilla la posizione di demagogismo astratto e superficiale del Ricci in relazione al bolscevismo russo e a Lenin. Il professore Ricci resta inebbriato perchè a un suo collega d'accademia venne in mente un giorno di paragonarlo allo statista russo. Ma se mi è permesso di rassicuranla, signor professore, il paragone non è stato che fugace e accademico. E se ne può tener conto solo quando non si intenda la storia. Sollevare delle ridicole questioni personali quando si parla d'un fenomeno storico è molto leggero. Forse il Ricci desidera seguire le profonde orme segnate da Guglielmo Ferrero nelle discipline storiche?

Ma ciò che ha più profondamente commosso Umberto Ricci, professore ordinario nella Regia Università di Pisa, è stata l'accusa di scimmiottare gli unitari che io ho rivolto al suo gruppo. Un'accusa di plagiol Io sono davvero stupito e pieno di ansia perchè ancora non mi è capitata una querela per diffamazione. E mi vengono i brividi se penso al pericolo così fortunosamente scam-

pato

U. Ricci para i colpi che s'immagina di

vedersi diretti e li restituisce.

Se l'editore Sansoni è disposto a pubblicarlo nella collezione dove c'è l'opera del Raina monumentale sull'Ariosto, Umberto Ricci ha pronto un altro monumento rigogliosamente erudito di documenti e di date: Le fonti del programma unitario.

Ma l'editore Sansoni purtroppo deve essere sazio di stampare dei libri sbagliati. Come Pio Raina, lavoratore erudito e coscienzioso, non ha capito il problema dell'Ariosto: l'arte; così Umberto Ricci non capisce il problema degli unitari: fare della vera politica. Come la faceva Cavour che non era professore e neanche puro economista.

E in politica non c'è proprietà letteraria. I problemi e le soluzioni logiche sono di tutti: l'uomo politico deve trovare le forze

reali necessarie per attuarle.

Gli unitari fondando un'organizzazione politica al cui hanno dedicato un lavoro educativo e preparatorio dil più anni, rinunciando ai vuoti individualismi, e agli atteggiamenti accademici, contano su una forza concreta capace di realizzarsi. Non hanno un programma letterario. Non dettano lezioni universitarie. Rappresentano dodici milioni di italiani, che sono stati vittime sinora dei privilegi di una casta egoisticamente chiusa. I contadini meridionali sono l'Italia. E un partito che si assuma di guidarli alla vita pubblica è una forza reale; la sola reale di fronte alla massa operaia del Nord.

I nazionali liberali costituendo il partito dell'intelligenza portano con sè come proprio patrimonio i titoli di concorso per i quali hanno ottenuto la cattedra universitaria. E se questo è molto per il loro valore individuale non conta assolutamente nulla nella lotta politica. Perciò se il gruppo nazionale liberale pretende di influire nella vita pubblica italiana, noi vediamo nella sua costituzione un'ingenua scimiottatura e uma povera illusione di intellettuali.

Ma poichè la vita degli studî non è la politica, poichè una rivista deve perseguire un ideale culturale, educativo, formativo, e tutti riconosciamo in Umberto Ricci uno dei più eleganti e profondi scrittori di questioni economiche ho piacere di esprimergli ancora pubblicamente, accanto alla mia devozione profonda per il maestro, il desiderio vivissimo che avrei di offrire ai lettori della nostra rivista la sua collaborazione profondamente educativa e feconda nella trattazione dei problemi economici.

p. g.

Siamo riusciti a mettere insieme alcune collezioni complete dei numeri di Energie Nove usciti sinora. La serie I e la II costano lire 10 ciascuna. L. 15 complessive per chi le acquista entrambe.

# Note sulla questione meridionale

(V - Il Mezzogiorno agrario qual'è (1)

Fra i segni che la demagogia italiana architetta per promuovere la ricostruzione postbellica, c'è quello di dividere fra i contadinile terre incolte del mezzogiorno, che si considera ancora come il paese dove fiorisce l'arancio, in cui Iddio esauri la sua opulenza di creazione. Questa concezione impressionistica è nel programma politico di ogni italiano che si rispetti, settentrionale o meridionale, e dà luogo a dei ragionamenti che fanno ridere: la terra dà tutto quello che si chiede, purchè sia lavorata intensivamente, razionalmente e seriamente, con i metodi della scienza agraria. Se il mezzogiorno è povero, la terra non ne ha colpa. La miseria in cui si dibatte convulsivamente il paese che è al sud del Tronto e del Liri — dice fra gli altri l'on. Labriola è dovuta alla borghesia campagnuola, che se ne eta con le mani in mano, convinta che hasti scorticare il contadino per avere delle buone rendite, ed ai contadini, ignavi e pigri. La terra insomma è meravigliosa come no? \_ e basta grattarla per vederla fiorire lussureggiante, tra una festa di fiori e di colori, sotto un cielo di cobalto e di smeraldo. E se tutto questo non si ottiene la colpa - perchè no? - è tutta degli italiani del sud, quintessenza di vagabondi e di fannulloni...

Contro questa concezione assolutamente errata che si ha del mezzogiorno e dei suoi abitanti io credo si debba sempre ed energicamente reagire, perchè una visione più sincera della realtà non potrà non influire sul migliore andamento della politica italiana.

Sgombriamo il campo dal primo errore, fondamentale: i meridionali non sono ignavi e pigri. Se qualcuno degli italiani del nord è stato laggiù negli anni passati, non avrà potuto non avere un'impressione consolante quando ha visto come lavorano artigiani e centadini. Non so se posso parlare ed essere creduto: nei molti mesi che passo in Basilicata ho potuto avere la sensazione dell'errore in cui si cade calunniando i meridionali e dipin-

<sup>(1)</sup> EUGENIO AZIMONTI, Il Mezzogiorno agrario qual'è, a cura del senatore G. FORTUNATO, Bari Laterza ed., 1919, XXXIII-183, L. 5.50.

gendeli come gente che vive contemplando il sole che tramonta. Laggiù si lavora sui campi che danno poco pane e nelle stamberghe che hanno poca luce, e si lavora non ostante la malaria che spegne la vita, non ostante la lontananza dei campi dall'abitazione, e si produce grano, olio, vino, latticini in odio alla terra, in odio al clima, in odio alla malaria che rovinerebbero qualunque altra razza superiore. Non voglio lasciare increduli: Carlo I d'Angiò ebbe a carezzare il disegno di fare del regno di Napoli una colonia francese. Sentiamo al riguardo un uomo non sospetto, il Durrieu, storico franceso: « Il successo della conquista angioina determinò un vero tentativo di colonizzazione francese nelle provincie meridionali d'Italia, invano si cercherebbe negli annali del Medio Evo un secondo caso di colonizzazione tentata su più larga scala, con mezzi così potenti ». Il sogno era bello, ma impossibile ad avverarsi, tanto che « le famiglie francesi stabilitesi nel mezzogiorno d'Italia dopo la conquista angioina, si estinsero le une dopo le altre con una rapidità davvero spaventevole, perchè risulta da una statistica compilata diligentissimamente sui registri dell'Archivio di Napoli, che fin dalla prima generazione i due terzi fra esse disparvero per mancanza di discendenza maschile,... ed è possibile constatare con cifre il fatto tanto notevole della scomparsa quasi totale dall'Italia meridionale, in tre o quattro generazioni appena, dell'elemento francese, così preponderante in su le prime... Assolutamente e interaramente francese il regno di Carlo I, ai primi anni di re Roberto la Corte stessa e tutti i pubblici uffici e tutti i feudi e tutte le terreerano nelle mani degli italiani ».

Nel mezzogiorno gli indigeni vivono in perpetua lotta con la natura che è avversa; il libro recente dell'Azimonti è pieno di esempi che i politicians meridionali del tipo dell'on. Labriola dovrebbero attentamente considerare. Il prof. Azimonti, un settentrionale, che è venuto fra noi nel 1905 in quel di Potenza, scrive (p. 88) che nel 1912, a Gaudiano sui confini del tavoliere delle Puglie, depo aver passato l'Ofanto quasi asciutto agli ultimi di aprile, vide il miracolo; i cercali non erano spenti, perchè la sapienza del coltivatore aveva saputo tenerli in vita non ostante la mancanza di acqua. Questo lo saprebbe fare l'on. Labriola, sia pure mettendo in pratica i det-

tami della scienza agraria? Ad Avigliano di Basilicata — mi consenta l'on. Labriola di sostituirmi all'Azimonti — la terra è pessima: creta in quantità con un poco di humus. Eppure le Serre argillose (le Serre sono le montagne alte che dividono il paese dalla stazione) sono coltivate, e, per quanto non ci sia acqua, i contadini aviglianesi piantano le patate che, qualcuno lo saprà, hanno bisogno di molta acqua. E, a furia di lavoro e di stenti, le fanno crescere.

Sentiamo ancora quanto ci dice l'Azimenti (p. 89): « Io vorrei che venissero qui, in pellegrinaggio, i mici presuntuosi compaesani del Nord ad apprendere dalla viva voce di un agricoltore provetto, che da più che quarant'anni, con esempio unico anzichè raro, vive giorno per giorno la sua vita in questa riarga pianura sterminata; vorrei che venissero qui ad imparare ciò che ancora non sanno (e chissà fino a quando disgraziatamente continueranno ad ignorare e perciò a mal giudicare) le enormi difficoltà in cui si dibatte l'agricoltura meridionale. Bisogna viverci, bisogna amarla una regione, per poterla capire e studiare. Non basta giudicarla dal finestrino del treno, a base di presunzioni regionali e sempliciste, assai diffuse ,del resto, anche fra molti meridionali, che vanno per la maggiore! ».

Questa la verità, in quanto agli uomini, che lavorano e che s'ammazzano per vivere. Tutto si riduce dunque ad una questione di suolo, di clima e di malaria. La terra è elemento essenziale dell'agricoltura; la terra povera è elemento essenziale dell'agricoltura meridionale. Basterebbero poche nozioni di storia naturale per convincersene. Le regioni meridionali, di natura prevalentemente argillosa, ad eccezione di poche zone fertili, sono adatte ai beschi di nito fusto, ai pascoli bradi e alle culture specializzate, non mai alle culture promiscue, intensive, che dànno una popolazione sparsa per la campagna. Tra il calcare degli Abruzzi e il granito della Calabria corrono sfasciumi di argille schistose, di marne cretose e di schisti galestrini — leggiamo in uno dei libri del senatore Fortunato —: qua e là questa serie di « bad lands », come le chiamano gli inglesi, è interrotta da alcune easi di grande fecondità, la Campania felix, la pianura d'Eboli in provincia di Salerno, la conca avellinese.

E come se quest'abbondanza di terre povere non bastasse, ecco il fattore clima che peggiora la situazione. Il sele brucia e l'acqua manca, e quando esiste un poco d'acqua, s'incarica il favonio (un vento caldo ed asciutto) di farla evaporare. Questa è la nota dominante dell'agricoltura meridionale. Laggiù noi abbiamo pioggie invernali, che sono rovinose perchè distruggono il terreno, e siccità estive. Quest'anno in Basilicata si era alla festa della Madonna del Carmine (16 settembre) nei dintorni di Avigliamo, e non era piovuto da prima di San Vito (16 giugno).

Questo fatto non dovrebbe fare arricciare il naso ai buoni settentrionali quando sentono che in terra di Bari i contadini pigliano tutta l'acqua che possono trovare, mandando botti per i paesi a raccogliere goccia a goccia i più disgustosi rifiuti. Se non fosse per quest'acqua putrida, tutta la provincia di Bari sarebbe aterile: oggi invece è coltivata, e frutta abbastanza.

Da noi dunque l'agricoltura è un vero terno al letto, perchè i raccolti sono abbondanti, secondo che l'inverno o la primavera secondino o no l'opera dell'uomo. Nel caso di Gaudiano che ho ricordato pec'anzi, il raccolto fu scarso. Leggiamo infatti nel libro dell'Azimonti che « se la pioggia veniva copiosa, Gaudiano era ancora a tempo per raccogliere que' trenta tomoli a versura (circa 10 quintali per ettaro), che sarebbero bastati a coprire le spese di produzione, il fitto del suolo compreso ». Invece piovve « a' primi di maggio, ma in misura insufficiente; e con l'aggravante che seguirono alla pioggia venti freddi e nottate quasi rigide dapprima, poi, ne,i giorni dal 13 al 16, il temuto revinese vento caldo. Se non fu, dunque il disastro, poco ci manco ». In quell'anno si falciarono quasi quattro quintali e mezzo per ettaro, mentre se ne raccolsero 17,1 l'anno seguente, e se ne erano avuti 16 nel 1909, 7 nel 1910, 12.7 nel 1911. Nel 1916, quando c'era bisogno di grano, in Basilicata e in Puglia poco prima della mietitura pioggie torrenziali seppellirono il grano in un mare di fango e di creta; queste cose difficilmente le sanno coloro che parlano di terre incolte e di latifondi meridionali.

E come se nemmeno questo bastasse, intervengono altri fattori a peggiorare la situazione fino allo spasimo. Si sono distrutti i boschi largamente nel mezzogiorno, mentre i boschi solamente potevano tenere insieme quel terreno crotoso. Questo — sente il dovere di dirlo

\_ avvenne setto i due Napoleonidi e setto il governo italiano, perchè i Borboni non permisero mai il taglio dei boschi. Che cosa si sia ricavato dal disboscamento, è facile capire. Il terreno dapprima ha dato prodotti ottimi, poi è stato disgregato dalle pioggie torrenziali e se ne è andato al mare con le fiumare ricche d'humus. Durante la guerra sono continuate le devastazioni dei boschi, e si è acuito ancora lo stato di malessere che è già terribile. E se si aggiunge la malaria, che sfibra e che rovina, si ha il quadro completo dell'ambiente agricolo meridionale. In queste condizioni, saprebbe un qualunque on. Labriola suggerire i mezzi dettati dalla scienza agraria per migliorare la vita? Senza acqua, con una terra che è creta o è roccia e che se no va coi fiumi, con la malaria che intristisco nelle pianure che potrebbero essere fertili, si può concepire onestamente la requisitoria contro i meridionali? Io credo fermamente di

Quali i rimedi a questo stato di cose?

E' una domanda questa che tocca tutto l'indirizzo generale della politica dello Stato e che servirebbe benissimo come proposta di soluzione del formidabile problema del mezzogiorno. Non è possibile esaurirne la trattazione in queste brevi note, sicchè sento il bisogno di indicare fin d'ora un libro in cui sono stemperate le idee che verrò esponendo: parlo del Mezzogiorno e lo Stato italiano, del sen. Giustino Fortunato, stampato a Bari da Laterza nel 1911.

Fortunato e Azimonti sono vicinissimi: direi quasi che il libro di Azimonti è la dimostrazione pratica dei discorsi politici di Fortunato. Data la povertà naturale della terra e degli abitanti, il senatore di Basilicata e il professore di Lombardia hanno dedotto le conseguenze logiche. Bisogna che i meridionali si arricchiscano, poi che sono stati sempre spogliati da un'eccessiva contribuenza di stato, dispersa o in opere improduttive o al di fuori del paese. E i meridionali si possono arricchire solo col lavoro — che da noi non è stato mai libero — e col risparmio, che non s'è mai potuto formare. Invece, il nuovo regno d'Italia ha battuto la via opposta, con un'ostinazione che ha dello stupefacente. Si giurò sulle ricchezze latenti del mezzogiorno - era facile — e tutta la politica italiana si imperniò su un imperialismo rovinoso, da cui il mezzogiorno stato letteralmente stroncato. Ma, non si era discesi dai lombi purissimi dei patres conscripti? E se a quei tempi Virgilio cantava che Roma aveva da tenere l'impero del mondo, si poteva noi, figli degeneri, non conquistare mezzo il Mediterraneo e tutto il Mar Rosso? Volemmo andare in Africa: stramazzammo ad Adua. La lezione avrebbe dovuto bastare, ma non servi a nulla. Mentre l'emigrazione ed il risparmio avevano preparato nel mezzogiorno la rinascita economica (basta leggere la monumentale relazione dell'Inchiesta sulle condizioni dei contadini), venne la seconda guerra d'Africa a succhiare tutti i risparmi. Orazio aveva cantato di Roma

Merses profundo, pulchrior evenit; Luctere, multa proruet integrum Cum laude victorem geretque Proeli coningibus loquenda

nella 4, ode del libro IV, e i rampolli di Roma crederono opportuno andare a sfracellarsi un'altra volta in Libia. Chi ci ha rimesso è stato il mezzogiorno, che ha dovuto rimandare sine die la sua rinascita economica: la guerra del 1915-1919 l'ha protratta ancora fino a quando non so.

Tutti i rilievi che ho fatto finora a proposito del libro di Azimonti dovrebbero far meditare seriamente tutti quelli che in Italia si dedicano alla politica. Se fino ad oggi è stato errore, domani sarebbe colpa perseverare in una politica rovinosa di prodigalità (si pensi ai milioni che inghiottone le colonie improduttive che ci siamo regalate) quando si hanno in patria regioni come la Basilicata e la Calabria che fanno vergogna. Il mezzogiorno è povero e ha bisogno di lavoro e di pace per sorgere dall'abbandono secolare in cui è giaciuto per tanti secoli. Ha bisogno di non essere dissanguato più oltre e di essere aiutato. Pare che il gruppo di rinnovamento di cui è anima l'on. Salvemini abbia intuita qual'è la via che dobbiamo battere. Auguriamoci che la guerra segni il punto di partenza del risorgimento delle provincie meridionali. GIUSEPPE STOLFI.

Riviste raccomandate:

L'Unità di G. Salvemini. Abbonamento annuo L. 10. Roma, Trinità dei Monti, 18.

L'Educazione Nazionale di G. Lombardo. Radice, id. id.

Vita fraterna. Abb. L. 10, Milano, Via Spiga 25. Rivista di apostolato mazziniano. Specialmente indirizzata alle lettrici.

#### **APPELLO**

#### per un Fascio di Educazione Nazionale

Nell'accingerci al grande compito di ristorazione spirituale e materiale che incombe all'Italia in questo dopoguerra gravido di liete promesse e di oscure minaccie, il nostro primo pensiero deve essere rivolto al rinnovamento radicale dei nostri organi di educazione nazionale.

Bisogna rinnovare la coscienza delle nuove generazioni, se vogliamo trarre frutti adeguati dalla magnifica vittoria delle armi e degnamente e virilmente apprestarci ai nuovi cimenti cui l'Italia è chiamata.

L'aspra prova della guerra insieme con le mirabili doti spontanee del nostro popolo, a nessuno secondo, ha messo a nudo gravi lacune nella compagine spirituale della nazione, specialmente in quelle classi che dagli studi avrebbero dovuto attingere il sentimento religioso della legge e della subordinazione individuale ai supremi interessi collettivi, la fede operosa, l'allenamento morale, la visione realistica delle cose e il senso della concretezza. La vittoria non ci deve far dimenticare le deficienze avvertite nei giorni della sventura. I popoli sani non si cullano nelle illusioni e nell'auto-esaltazione. Oggi più che mai dobbiamo ascoltare il monito del De Santis: « Ciò che impediace a un popolo di esser grande è il credersi grande ».

Senza piena consapevolezza di sè un popolo non è veramente libero, veramente signore dei suoi destini, e questa coscienza si alimenta in particolar modo nella quotidiana consuetudine della vita scolastica, quando la scuola è per davvero celebrazione di umanità, luce d'intelletto, plasmazione di caratteri. Ma da troppi anni ormai, la nostra scuola non tempra, ma disintegra piuttosto le coscienze ed i caratteri: non è più fonte di fede, ma di scetticismo. Noi non educhiamo e non possiamo più educare i giovani, perchè la scuola s'è meccanizzata vuotandosi d'ogni alto interesse morale ed umano e diventando fucina di diplomi, dalla quale sono scomparsi il raccoglimento e il fervore, nè più si inizia alla conquista di sè nell'adempimento dell'umile dovere quotidiano.

La nostra scuola, come altre istituzioni rette da artificiosi regolamenti governativi, è sopravvivenza di un passato morto per sempre nella e deve affidare questo compito di incoraggiamento a organi tecnici, tratti dalle industrie, dalle officine, dall'agricoltura, non dai soliti vivai di avvocati e di politicanti.

Anche nella soluzione dei problemi d'indole economica e professionale il Fascio prepugnerà naturalmente una politica non di classe, ma schiettamente nazionale. Diffenderà lo stato giuridico e il benessere economico degli insegnanti di ogni grado, come condizioni fondamentali di un reale rinvigorimento dell'istruzione pubblica. Ma combatterà tenacemente ogni forma di protezione legale degli inetti e dei disonesti e propugnerà la necessità di una seria e larga epurazione dell'attuale personale insegnante.

Bisogna inoltre ottenere che non sia più ammesso in ruolo nessun insegnante nè primario nè secondario senza concorsi per esami. All'attuale regime di promozioni automatiche per anzianità non congiunta a demerito occorre sostituire un sistema di promozione che tenga conto sopra ogni altra cosa del merito, e suscitare e alimentare lo spirito di iniziativa con promozioni eccezionali e accelerazioni di carriera per gli insegnanti migliori. Bisogna instaurare finalmente uno schietto sistema di responsabilità dell'insegnante non soltanto verso i suoi superiori gerarchici, ma altresì verso il pubblico.

Finalmente bisogna ridare un'anima alla scuola, ridarle insegnanti colti, integri. E' qui il vero segreto di quell'interiore rinnovamento della nostra istruzione, che può rinnovare la coscienza nazionale.

Oggi troppi insegnanti non sanno più dire la parola della vita ai loro alunni per insufficiente cultura o immaturità spirituale.

La crisi della nostra seuola è sopratutto crisi di menti e di coscienze. Non basta riporla in grado di funzionare normalmente, bisogna provvedere a un'adeguata formazione di queste menti e di queste coscienze, e iniziare l'opera di ricostruzione dagli istituti che preparano gli insegnanti, e in particolar modo da quei due vivai di paittacismo, di leggerezza spirituale, di deformazione mentale che sono cra la scuola normale e i magisteri superiori femminili. I quali sopra tutti esigono prenta, immediata, radicale riforma.

Soltanto con siffatto rinnovamento della sonola normale cominceremo a risolvere in modo serio e organico. l'assillante problema dell'i-

struzione popolare. La distribuzione dell'insegnamento primario è ancora troppo insufficiente presso di noi, è coca risaputa. Non ci dovrebbe essere borgo d'Italia che non possedesse la sua scuola popolare di almeno sei classi. Ma non si risolve nulla, si aggrava anzi il male, moltiplicando scuole e maestri prima di avere provveduto a un'adeguata formazione spirituale di questi ultimi. La riforma della coltura magistrale è uno dei più alti problemi della nuova Italia, giacchè nella scuola primaria si gettano le basi della granitica unità nazionale e della grandezza della patria, o i germi della discordia, del settarismo, della dissoluzione sociale. Il non averlo mai voluto intendere è forse uno dei più gravi segni dell'insipienza e dell'immaturità politica della nostra classe dirigente. Per la salute spirituale del nostro popolo bisogna redimere i nostri maestri dalla polimazia, dallo spirito settario dal culto della superficialità e della melensaggine.

Il Fascio propugnerà la trasformazione della scuola normale e del corso magistrale in organico istituto di cultura liberale con a base il latino.

Ottenuta questa riforma, per cui dobbiamo impegnare presentemente tutte le nostre forze, ci volgeremo a propugnare un sostanziale rinvigorimento e allargamento della cultura elementare e delle istituzioni sussidiarie e un radicale rinnovamento dell'attuale amministrazione provinciale scolastica.

Per ragioni analoghe a quelle addotte per la scuola normale, il segreto del rifiorire della nostra scuola media è nella trasformazione dei magisteri e delle facoltà universitarie. I magisteri superiori femminili debbono essere aboliti, insieme con gli attuali diplomi di lingue moderne, altra cagione dell'abbassamento del livello culturale della scuola media, e, se abolire non si possono, urge trasformarli in organici corsi di cultura superiore, aprendoli anche ai macetri.

Circa la riforma degli studi superiori propugneremo la riduzione delle università o, per lo meno la riduzione delle cattedre nelle università minori. Le quali dovrebbero limitarsi a impartire la cultura assolutamente indispensabile alla proparazione professionale. Le università maggiori invece dovrebbero essere fornite di numerosi e valenti insegnanti e di larghi sussidi di studio e specializzarsi ciascuna in qualche particolare ramo della scienza. Ne trarrebbero grande incremento ad un tempo la vita scientifica del paese e l'alta preparazione professionale. Anche al metodo didattico si debbono apportare profonde mutazioni. All'attuale lezione cattedrale e manualistica bisogna sostituire un intimo, diuturno contatto diretto fra maestro e alunno, che costringa il primo ad ininterrotta attività e consuetudine con gli studi, il secondo ad una diligente frequenza. Bisogna insomma trasformare le attuali nestre cattedre, del tutto inutili in molte università, in operosi seminari scientifici.

Nel tracciare i capisaldi del nostro programma minimo ci siamo attenuti alle soluzioni che si possono dire ormai mature fra gli studiosi più competenti di problemi didattici.

Nutriamo fiducia che il nostro appello sia accolto benevolmente dagli amici e da tutti coloro che aspirano sinceramente al rinnovamento dell'educazione nazionale; e li invitiamo ad inviare con sollecitudine la loro adesione al Prof. Ernesto Codignela, via Solferino, 19 Pisa.

A tutti gli aderenti sarà inviato quanto prima lo Statuto provvisorio della nestra associazione.

#### Il Comitato Promotore:

A. Anile — V. Cento — E. Codignola —
N. Fancello — G. Ferretti — G. Gentile — P. Gobetti — G. Lombardo
Radice — G. Marchi — G. Momigliano
— G. Prezzolini — M. Valgimigli —
B. Varisco.

Si è costituito presso la nostra redazione la sezione di Torino coi seguenti aderenti:

D. Asceli — D. Bulferetti \_ D. Jona — M. A. Levi — G. Manfredini — A. Marchesini — M. Mauro — A. Prospero — E. Ravera \_ E. Rho — N. Sapegno — A. Zilli.

Libri raccomandati:

Piero Iahier: Ragazzo. La Voce, Roma 1919, L. 3,50.

A. Kolpinska: I precursori della rivoluzione russa. Id. L. 6,00

R. Muir: L'espanstone europea . Bari, Laterza, 1919, L. 7.50.

W. Rathenau: L'economia nuova. Id. 1919, L. 3.50.

F. Ciarlantini: Problemi dell'Alto Adige. Firenze, Vallecchi L. 3.50.

# La scuola d'oggi e di domani

La scuola del leggere dello scrivere e del far di conto non basta più. E' la scuola del secolo corso: la scuola dei feticisti dell'alfabeto e dei dosatori di nozioni, devoti solo della scienza e del freddo sapere. L'abbiamo duramente sperimentata. Occorre altro.

Occorre parlare all'anima più che alla mente, toccarla nel profondo, cavarne quanto in essa sta di valori morali, farla libera serena aperta e forte. L'alfabeto e la nozione son da considerare come strumenti, non come fini dell'elevazione spirituale. Bisogna sveltire senz'indugio l'insegnamento dei rudimenti (1) e compenetrarlo di tutto quanto può contribuire a formare la pensosità e la saggezza dell'individuo.

E questo hanno capito e questo fanno alquanti educatori in Italia. Ma Minerva continua sorda per la vecchia strada, e i pochi in lotta continua coi pesanti e soffocanti ordinamenti di cinquant'anni fa; non sono ancora ascoltati e sorretti.

Bisogna guardare con altri occhi i ragazzi. Ascoltare con cuore aperto i loro bisogni, creare ciò che è bello e caro a loro, non a noi. Anche nel fabbricare la casa della scuola e nel compilare i regolamenti ed i programmi si è fatto dell'egoismo a tutto danno dei fanciulli, dell'educazione nazionale. (Qui possono parlare maestri, ispettori, pedagogisti, deputati, sindaci, ingegneri, capimastri...).

La scuola del popolo, la scuola per tutti, per una statolatria incomprensibile; è andata man mano sottraendosi alle energie e alle risorse locali (così alacri e avvedute in certi comuni per merito di non rare persone intelligenti e buone) arrestando così, specialmente nell'Italia settentrionale, quel fiorire di amore, di simpatia e di interesse che è il più prezioso elemento per il buon svifuppo delle istituzioni. È il calore che prepara i frutti (2).

In alto non si è compresa appieno la funzione tutta spirituale della scuola, anzi se ne è fatta ultimamente, forse per la forma mentale di certi funzionari, una questione puramente amministrativa. (Tanti abitanti,

to be a party of the feet December of the feet of the

note to be an experience of the and properties of the second of the seco

Mh , o to it po down our would e no Coro ergent is no lors spicio esta care during camerto a sistem dignotica Deposits of the common and a second gar centure this are oranged to be a a, a 'd no tot de de good & statem e de la june, je et je few, et a. indi literati ess a Secured for its a text and text theretage for do strong the Sh some contract por a concernation did for fore is come interest to be the import of our vort interpret e oteress pasta confista t A. Cue goes amore ! queste force cho hanno a tra a a seres arante de esta a இன்ற ட்டுசமாகம் கொகுகர் நடிக்கு முற்று நடிக்கு நடிக்கு ne ib so compare to hon deservation or - to e m - ) da idealità nazionali e umane, tom in transse of anisone to priming of water a grame sign of case controls so to the bear of course on the granters with Constag e un mate in stampa e in numero a course are tradictive to be an animal trade drate good sale on a recommenda the desple fundam to sumpay to colder the trustice and

Present identification of the particle of the present of the particle of the p

in, on arias poirs are guesta contra e tose an or a tout no excess e inquies a in mon rough he in stury a first dance to evalue using a first to be the sa traper and on mon through the e or engineers a contra to evaluate a second

It come do a content o to retor deve content o content o

I promotori del Fascio se de però d'avviso che una salda e concorde azione comune presupponga necessariamente l'accettazione da parte di tutti i consociati di taluni postulati fondamentali e di un programma minimo, se non di immediata, di prossima esecuzione. La maggior forza del Fascio di fronte alle associazioni en stenti deve dei are dalla organica omogenoita della sua costituzione. Mediante referendum saranno poi determinati via via le integrazioni dei nestro programma e quei mutamenti d'iodirizzo che resulteranno opportuni.

schematici nella formulazione del nostro penciero. Ma i problemi appena acconnati qui come una prima base d'intesa, saranno ampiamente svolti o discussi su l'Educazione nazionale; che in parte sarà dedicata al movimento del Fascio, su la Nostra scuola di Firenze, su Volontà di Roma, su Energie Nove di Torino i in una collana di opuscoli di propaganda che verrante se il a ura de a pestro asservazione presse lo l'ece di Rama

Per anarmo consenso de uz estr studiou di presente comunitati pi gras d'esto dal presente comunitazione a secontramento go corretteo e prober decen di angesisten, als espeseventescome dei lipeni, rocco manno di terror to tragger parts that strongle perbolis is proposed and grown terrorises in declard investment professionals do no late, all imprepositances to manufact a performed stall allow

A lambour and the first and a lambour of the special and the second and the special and the second and the seco

I mente pur pire se simment è si tipat le le betteme pur dereme la mente è si tipat le le grade, di puter francolità personne e di di sendriq se perse gu desse imagement e de la selfmente è la tratagnemente. Il pursuels sonome per produccione di tatte gu attività plu proporte de gli innocenta. Suin posiziole è da melle distribute des unes promote, primere l'improveper des sono promote, persona l'improvepre des sono del mantenne persona del programe è tratagne de modiment persona processo pierrere a publicità e cite personapse morelate le miteral escoliment delle sonole in degli lenguerati.

I Forth proportion was purchase in angle tes effect the contract of the contract of go and the late of tion or annual philippin and in large to come to talk the seminary or see for deline of the problem, and is not person on the large Contract Contracts from the St. C. bed taurels a terminated to a building town to it with a li warm of acceptants outproduce in speciments and in second by perpite the standard section, sale proof a light of the last of the last consist affinise a suspensed of proofs sales a man a proposal of the same block of the same of the policies forms it maintain present the breeze estando é louges donesia print para ded also as a late to become and progrand book with jurismedia all amounts in parts prior con the region of the son 5 mm

by the control of the

that well selected in comments of the party of the last magnific Street, S. Constrained in Suits & some print. Coming partial form it them I gods the profession and the state of the state of the state of the to Charles of player and the man Ma. wrante passionale a fields plant rose pageline bette primary I think have proved a distinguished incommended of him present salighted if which peak a disripline Li State lives migray also in hold to armin the other me, properties at acres was Castle white a page of the state of the neglist process would be and morable, days some forms at special display Dark ster, all man and, after polymorthesis the state of the s tions in one administration printed by and proceeding the Introduct III pulled in the car were the second place and second at the second NAME AND POST OF PERSONS ASSESSMENT ASSESSME gir poline, policies, walmed a rest in high ten Gradua State of Contributes

In which it their point ownpore a person ment by non-line talk reminister takenty. May a ple immediately is at hypotherests the forces de final page on tendigme and amounts of the page of the stilling projectors, falsonings, for street fainful broad partial of Lagrang stored its merger The statement and record to a temperature to On houseast, which has virginized all comments of the facilities tions a fact, gis neflect its service. Marger neugerises byld pil costs. If platfield with A private party of all the Section of the party of the Party of Completions at ugai bloom is bead to minding mills tomb publics a private, privately in grade O. p. regulated from the latter than production become in the d room allocations their marks publics of of somers per rapinal biomercal addition e militer tall Hammard and tenas little prathe beginning to a plant in taking it has been a a programme the 8 history or than a flame." a mayof do near

So provide programs II blooks a refused to water marker of the problems that I there is not not all markers, as well intermalisate in problems a bloom, del combinate produces I in the problems of the problems of the

Abolio to openin man il firmiti a maliene delle disconsi produce il firmiti delle disconsi di man di produce di laborato produce, mai men mon ad equi sere processo firme, processo in the and make made and married and

a week of the control between the conactions from the control by the conparts from the control by the conparts from the control by the control bemade over the control of the control bytion is long space on the compagnet space to a density deep season on the date.

a post-mantable of the confirmation is manposition, pay to production about pulposition, for all temperature, respected months producted within the containments while their or the speciments of particular temperature production.

Primary the period of management of the period of the control of the period of the control of th

hade were a water place

I can poor agent of persons a larger to a semple to provide a larger to the construction of the poor and the construction of t

I all common of an hooken as a large part of the control of the co

larginus all'el allemai moss stalitatione — in abbattanta termai il ma pers se si terma Smoot propriere pi politico in Propiere.

I in marile rive draw unders to muce det Committee, from a State State of the State o as I so good we had all an indicate the ward players he made in idealism you coment take familie act of thegat jul heat a so pil to a shipping of the car A R NAME AND POST OFFI ADDRESS OF THE PARTY OF or do not be painted by committee of the reflere relacation generale. Tasken one for, introduce, majored to scale inc. toucht limiter, miest bleen & mitten, cool. Domes yeller by hid blacky lates, sombotic her of that it was the manyon produced by the second re-I per hi quill he hate ser appendo disputo - nous cours a suggested to conductable tell or face los or a del ----doc as allo successful bear a tendere the same of the sa Delicem properties if he person of the market is an arrangement district the way F F P D Town per Will go of As town 0 -

The lates of the party of the p

lavoro, con passeggiate e value rimenti all'aporto, e sovente con borazione dei genitori.

Il cinematografo ed il tea

to the property of the propert

Courte quarte bline con type digital and a large desired and a lar

the second secon

W ...

to Lassee Fre

the la Marcossee has been not not a super-

de la la companie de la la companie de la companie

a position of tracts and traces

to P a costry on your distribution of establishment to move the mode of the companies of th

Net S of home potting to the go of at which the form mella, E. Codignola, A. Colombo, V. Covera I to state to treat to A further or Piero Gobetti, G. P. Pico, F. Severi, G. S. 16, M. Val emign.

mente estamente a un el costi a consecunico nostro sulla scuola media

## Rassegna di filosofia

HI co a series of the Belleton - Could a parting a second regrate a market . Note the second don the public a lost daily florida to marks or AL 1998. II per fil on Fil old File many out in over held a local post was not yet to great and and a - 6 or - by 8 stilles for , and a ride to proceed to be a second ters to history of County to the turn of the company to the town of the state t g at ar process the same of the same en e a men e de e ance e or o con the an Al Daniel and the second personal transfers as the distribution of the same of trail and the second of the second To Variation of the contract o me Fattos mater & Fax street to 1 1 o come a contractor to the same the the process of two two two as a classic fet to the total contract to A C. SO NO SERVICE TO manie de por follo e a la como ou for dec , is been or a law to the she had not one a first rehere a just to story to be a come edicate set a famile famile 71 suffering of a or or as to part sate and a discussion . Called T too a o three arts, out the see a see o sect and a proposition of the e segget a e te que o te l'acc esternia ar a Syr to the a to her her a altro and progress on the time the there is a discovery distribution of the terminal n por es a da valve zenre e la mon I serie se co sp. to a serious brown or a feet trata sangates I dota e per res ag a express shallow fra reprotection of notice extraction nous of meet a sinter popular pere i dea wind proceeding to the probate in sie ha sell tra o fo now grand a afterward of a sta poest. poso or two electrons or to be the e dimension of the late Main a continue o, re - | ക്രോവർ | 1 panauaro - ആ ആ രൂത peo like to so pro the was some core sterior to to a continuo o to the contributed to an extension as a total professional Francis Land Print a Contract of the Contract 1 to 1 50 t 1 0 t 0 to 1 to 1 god of a colonia to the latest the latest to the state of the state of the state of be are the contract of the - la la year e al 1 - co est la pe to the section of the y was in a secret upon to the ship of proble to be execute to be proved re ration and to the A Auratan n - no per necession per lyer is Passes and tall and a prograte of trace 5 to 5 per 4 5 000 and the second of the second ge a tentar to a sense i a a greet ou , rad \_ am ma su to a sees so sees. to the true role rooms a rock or give tea a ran seeding

Rayoute a car a subottom feb a disconfigurate in a to the formation of the formation of the first o a land the contract of the second to the first part of the total to to best an metter a to the the se o be a fact to the feet re to serve a see fire affects the two to de dome a ga co processor be so . I filosofia moderna, the second of probabilities of the party of the second of the We o fel so ort to their so one o the Con se la la di engelle e aggette oc e como a porenta, a mos carla in o test, sate, gara jaren e per come al ted the daily tent companies of the test nate power of parts Sorme on a Parts to to was to my the doctor per bear occasion of the great a the the sa a I may di some afterest a do como pento the table of the contract of the same of t e a soggetto e egrin de causalità del soggetto die che è giusto se si rande the square con some egyptic broth re te a come l'atto assoluto on the control of the new arconcrete a a conserver a sed-oglibe to dell'essere, The store of the store off water II proposed to door increase the dwarm court, as pose dictors are in a opino constance provide from the total and another special traine and the second service to differ a distance of the state of the sta the contract of the contract to the contract t en a company of the state of th the proof of the late of the second process the manager of the contract n went to be or perport become to the transfer of the state of the Direction - , country and on purpose of the pate of to 0 di assist to 0 pt or notices on to a describer to the form to be stayed there is preciously I too in the city of the day, green and to take our estates the prosentaziono (fuori h un'ipotesi piuttosto bale to be per de de dovrebbe saperlo), e non c'è cho a cours I gasto as a my ring porce zione.

Ma qual teor a possible a second all on all River of our parts of the parts Visita product the to the track of a as poly the train the to the in a comm standards to be the store of some sp per particular community to the electronic to a to a present and meets can augo oprat a compatible of a document of the same sa colde als at two our are to the supverter a common to to continue guno ്ട് ിറ്റ് ആളവാര് നിന്ന് പ്രത്യേഷിര് രാമാര fil contract to throw the contract of the cont nel mendo, in somma; ma, nel mondo, avverto, and forther a possible to the second 1 ... admir. via dire valutare, appunto. L'atten, as to save o mette in valore, nel more to presente and the materiessa Oriestar to other c d may funkage u to sun e e persone we are considered to the contraction for o o o post stività soggettiva, formuleroi ciò che i logici chiamano un giudizio di vaqueste violette sono deliziose! O anite p semplicemente: ecco (nel mondo) un masse the mental the end of more a a rea to rive let made. Not to meate le violette; ho creato il valore, estetico o logico (reale) o altro che sia ». Concezione queata, del pensiero che si determina come va lore e s'impone al date, al mendo esterno, tra sformandolo in concettualità, ben altrimenti profonde che non quella della Filosofia de.

I see the per training of the second to the second second one of the state of the late o when me and that there are the a me beam and PROPERTY AND PERSONS IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY OF TH res has no a group of process. If to get got man and talk their comments of him The state of the s and seeming the year poster to better part of n to be well and the last He we is the product May per Terre also coming it property in the last op the histories to and the contract of not a water or many tracks in the contract of there passes not be a proper tool for the second or cre con an ana -me ... egetall Cable and for one call opinio as the one texas period and a CATON DE DE DESCRIPTION DE LA PRINCIPACIONE DE LA PRINCIPACION DE LA PRINCIPACIONE DE 0 - 0 - 0 001 -0 0 0 0 1 10 ro U could be something on the same of The states part of the transfer of the nace True cas ores seek needs one and the state of the state to the rest of the state of the and the second sections will be by a contract of the state of t take a god to or one the two is in page I thom it is see out team is a loc esc o ac ac a ac ac ac Committee of the commit s and a contract of the contra parte to a se questo es un la la company grade a date on ly wanted where it at constitution of the second of the second e proportion that the comment of the special is person of an average array and a process part be at long son the land to a sup a to a su person tour som PO TO THE COURSE OF IS NOTICE TO THE t so see to the realest to the party the contract poligono ma ne differiece almeno di un infinitesimo, che può exected the section of the section o the obstant to the property on the same of poor to sait at the term of the state of siero di questo mondo (nel mondo c'entrano action of the same expenses and continues at to see the first the contract of b s not d superior not always souling the last Bana and a service declaration of the service + essere, che costituisce la diffe soggetto dall'essere, la superiorità del primo

the bounds of the second of th

Been been a Particular to the particular of the

- C ... C ...

### LETTURE

O. Sales and Martines II am meraphytes, he was full the e daily · halls for high con. I said, mile belongs the process of the same of the last ten be before della questioni all'unde l'indicioni lampiali And first movine public power if problems that part margare in the party (April 1) from a party being and their \$40,0 mile his recent the is not to be the protection of the same party - will drive been directly breaking. termedicale bindress repair or a said olers I publica that The decision over the state of the you published with Sandandon Salaryon of poli il maticalitus cestigia p il gintali con and the second of the public to the

anni di guerra].

Salvemi

de campagna dell'*Unità* del novamento della Triplice. Il damente sin d'all

to great Course I make the same of an incomto see to per and perments. About The per Man, Planters & France of Squares Admitional La tamble bold a recognition Mile torn India Oncio ... has topy for and dealer for the day of many the street, of is proceed upon blooming the bill again by would have an experience on the parties. on the state of the party of the care The state of the state of the state of the state of the same of the party a general set in the set of games were Same leaves to be been been a the same in his case for the con-I Tomas I tomas to the contract Also To The standing of the life be plan at the state of the state of the state of the second sections Antenna contractor to the contractor to the contractor as not be to be the con A o com The Name of Comments of the comments But a lange of a contract of a to a oc a lead of the quarte on proto the same of the same of the same of my long to a state of a bear of the contract o Aujver

D. 2

### INDICE

della Serte le e Ili

### di "ENERGIE NOVE,,

#### 1918-1920

Andread trade | Lills Line | - 11-20

Bo of the transfer of the second

Street Able of his class Factor

9 . . Car H . Car . marrier to

Roser to the A section to parte

Composite Compos

res de Pro-de - (Ulim) La Conde callone 11 de maria de La Conde callone 12 de maria de La Conde callone 12 de maria de La Conde

Con Carlotte I process to the con-

Chambel Street (LET) bear parent LES France Count — THE Location del popular del come

C. o co I was H ? I I po sema seed.

Colonia Angela (11-11) de promo des concedes Colonia de como (11-11) de comple e presido Selectora pela Colonia (1

Change To I I amend The

HID I was a sugar

Part I The result of the mo

Partie Tom Hat Is Come to com-

Ordered Land of Land or Section

Grand L. Track F. 101,

tel Lements

L'anu den organo 1.11 ista (I-51) Perchè sono uomo

(L-7) La critica letteraria dei giorni nostr

— (I-22) La critica drammatica — (I-26) B.

ditore o incopa

"cazioni — (I-00) La socio in (I-84) H congedo degli studenti

Il futurismo e la meccanica di F. T. Ma

media: Il Liceo — (I-138) Id. Il ginnasio —

La nostra tede — (II-3) La riforma dell'a "

ninistrazione — (II-12). Il problema de scuola media — (II-33) Verso una realtà politica concreta — (II-93) Giolitti, giolitt

Organic Salvan (I. 19) Andrea Antonial.

Second Sugare (I. 194) Federal I performance in perform

Maharus Schille II the South a position Disclosed Ada (LAS) is per alle de-

Variable Marie [Let Contain parts recome a parts of the p

Margar (LAT) In States of the Assembly per

Marine Edward (1) II Committee of Scholar — (1.85) Furnish and hydrochard — (1) III Z. Barbonni of the point state of the all the 2Dwards Cabrines — (1) 480 Accommission in the original to the point of the state of the all the state of the

Mark to E de College de la col

8 W

HILL THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE P

Fareful II for taken I in altern III.

Ele Electric (Lett. () Inc. () Committee () From

Contract (The Property of Street

Surroum Number II 25 IS IN Literal.

the line of the land of the la

therefore If the same of the s

Value of March 1911 11 and 1 a

6 a Cot-m - Impossible

Time F Minner | 1 mm | Time

#### Ditta G. B. PARAVIA e Comp.

PERIOR MILAND PERFACE B. MA. NAPOL - VALVEMO

#### CORPUS SCRIPTORUM LATINORUM PARAVIANUM

Water to CO FES II

Nacotskima create a se material se se se tode este problement a spa ad ego agenta e la tapen ?

TO CO S PRINTE STATE OF A STATE O

a semplice richiesta.



\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

Soc. Italiana Prodotti Alimentari
"OROS,,

Via Insegnamento
N. 15
GRECO MILANESE

000000000000000000

## TOSI GIUSEPPE

Via Cernaia, 28 - TORINO - Via Cernaia. 28

Rappresentante Depositario della Socretà Italiana
Prodotti Alimentari " OROS "

# Michele Quaglia

RAPPRESENTANZE

000

Deposito Tricofilina

Via Cristoforo Colombo, 42

Piano Lo

TORINO

# Sottoscrivete al Prestito

I capital in ceres di silità investimento, barno il la la considera della di silita di silità di socia per di la boscare gio centi di e il privilegi co l'è accostito

A trace assertate a fatte

pri tue Person di en ssente.

2) Corner de la l'especia strumbania intercedire, interna com D. L. del 11 aprecia del 115, mr. 1833, mr

I I inconversible de la tatal il titut e los in garmen dil trafta di tempre per denta, per tutto il deglo persodi di l'emper e per la lo Sesto non peris principinto o ona l'estrablica y l'obtante prins che il mese del titulo mos abbis ranguntiti la pati con il collescapione in tale occutastità porrobbe fur infende sin di un premio di L. 12 fel per sento, correspendente alla deferenza fun il premio di estimina di L. 80 fel e al premio di riscatto in L. 3 m.

4 | Leil potest de un Prestito terrosa, el quale di Girrerai fosse confretto per diloggerire il Vesoro la segunta a deficipate un cosse del Prestan religiorario; l'esonero di contribu ca al crito Precale, per una somma opporalimie all'ammentare dei titali segunt presenti.

Con Decreto in data 21 December 1919 verce stall in the the lateri di canoni est tratte. In resite in the property of the prop

# Esclusività Inglesi Sartoria

# PONTECORUO

oll' eleganza moschile

TORIDO THE SALST

U. a Roma, 18 Ip and notice

### Q. NESTI & C. . Prato Toscana

ITALIA D mighore composto chimbeo columnate per tingere

#### ISTRUZIONE

The second second second to be seen a fine part of the second sec

Ogn. parchette serve per to gere das gracios. 300 s 600

Constitue o o'le a gram tragherie Chineaglierie e Cartolerie

# Emporio Scientifico Librario di GIOVANEI CASIELLOTTI

Opere Scientifiche specialmente per stadi superiori

VENDITA ED ACQUISTO



Prodotto adottato anche della R. Marina 😂 🐯 🐯 In vendita presso le principali drogherie del Regno

### Premiata Ditta GUIDO POMARES

To Create Correctly If - MILANO - To Contro Controls P

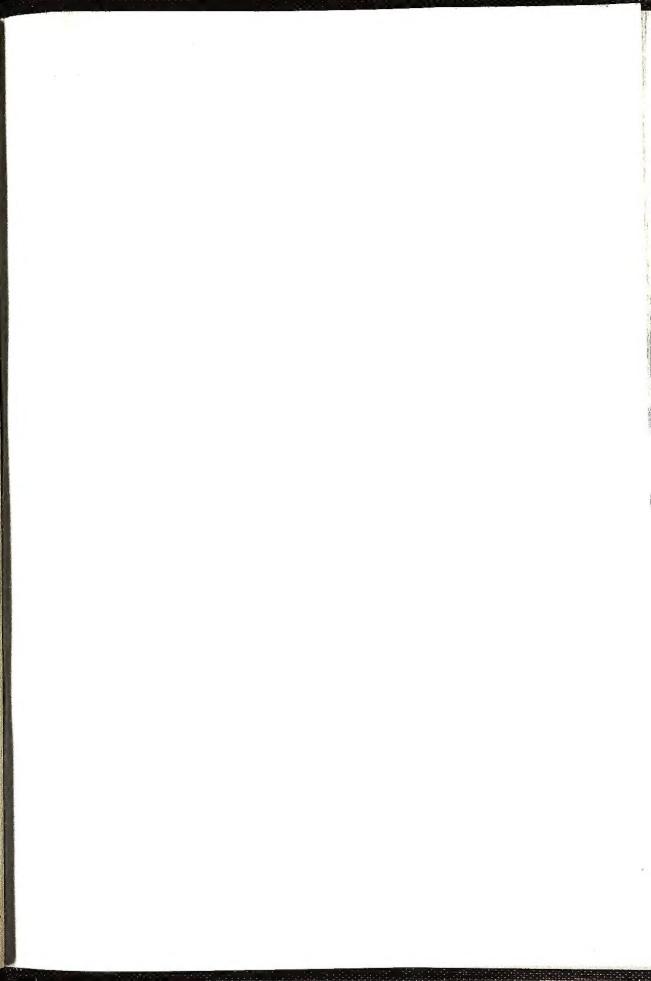





